Anno II, n. 1

Periodico quindicinale

Firenze, 1 gennaio 1914

Via Nazionale, 25

Il n. 4 soldi L'anno 4 lire

FOLGORE, Lirismo sintetico e sensazione fisica - MARINETTI, Ponte - BENUZZI, Bar express - BUZZI, Volo - SCFFICI, Il soggetto nella pittura futurista - SEDIA ELETTRICA (Luigi Luzzatti) - CARRÀ, Disegno - CANGIULLO, Fumatori II - BOCCIONI, Simultaneità Futurista - CARRÀ, Immobilità + ventre - CAFFÈ.

FOLGORE.

## LIRISMO SINTETICO E SENSAZIONE FISICA

La nuova sensibilità futurista impone al genio lirico, veramente moderno, una più profonda e rapida espressione della vita nostra, poichè il periodo tradizionale (otre gonfio di vento in cui ronza una mosca-pensiero) viene fatalmente urtato e sorpassato dalle veloci correnti della multipla esistenza quotidiana.

La poesia d'oggi, obesa com'è di volute, fregi, decorazioni sonore, stanca fino allo spasimo la intelligenza con i massicci carichi di lucida ed inutile zavorra stilistica, e si limita per la sostanza a riprodurre sole apparenze (interne ed esterne) o ad esprimere pure astrazioni sentimentali e cerebrali.

Talvolta coglie una sensazione originale, ma vi giuoca sopra per pagine e pagine esibendola da tutti i lati (come una donna bella) e costringendoci ad esaminare con ossessionante minuzia, le particolarità che afferrammo a prima vista, con la rapidità dell'intuizione.

L'opera d'arte è ancora troppo definita nei contorni (assenza di spiragli) e troppo esplicativa (abbondanza di commenti superflui).

Le idee debbono balzare dal genio dello scrittore nella loro nudità essenziale, percuotere con



ritmo scabro il cervello di chi legge, e fuggire incalzate dal rapido succedersi di cento altre.

Occorre perciò, come dice Marinetti, abolire:

l'ortografia la grammatica la sintassi l'avverbio l'aggettivo

e aggiungo io

il verbo

L'abolizione del verbo conduce all'uso esclusivo di sostantivi. Ne deriva quindi una maggiore corposità dell'espressione, che risulta perciò formata da elementi tangibili, ponderabili e non cade mai nell'indeterminato e nell'indefinito.

Abolito il verbo, il movimento alle masse liriche può venire impresso dalle preposizioni che agiscono in questo caso da ascensori e da propulsori, e spostano sui diversi piani delle nostre emozioni ed impressioni, le sensazioni liriche.

Si moltiplicano così il numero e la velocità delle sensazioni schematiche, senza lasciare il tempo alla intelligenza di definirle, spiegarle, commentarle, e si genera nello stesso tempo l'opera una e molteplice.

Una nel genio dell'artista che la crea. Molteplice nella varietà dell'*integrazione necessaria*, entro la sensibilità di chi legge.

Soltanto col lirismo sintetico e con l'immaginazione senza fili espressi in una forma rapida e telegrafica, si può uscire da tutti gli stili, evitare assolutamente la cifra letteraria e andare verso una espressione impersonale, aderente al soggetto, espressione che rende facile ai diversi temperamenti l'interpretazione lirica delle cose, con una assoluta varietà di ritmi interiori.

### SENSAZIONE FISICA.

Oltre i valori nuovi di espressione, sorge la necessità di nuovi valori di interpretazione. Si è troppo abusato in poesia di elementi puramente fonici e fotografici e di convenzionalismi astratti. Tutto ciò non interessa punto la sensibilità futurista.

Il poeta essendo un ipersensibile deve insegnare la sensibilità agli altri, perchè ognuno possa godere con maggiore intensità sensazioni raffinate e quasi impercettibili.

Perciò deve rendere la realtà non per mezzo di apparenze visive, ma con equivalenti lirici. In base quindi alle diverse impressioni ed emozioni suscitate in noi dal soggetto.

Si giunge con ciò alla sensazione fisica che vive di elementi di poesia pura senza richiami filosofici o culturali, senza descrizioni pittoriene o musi-

Verso queste espressioni di poesia pura deve tendere continuamente il lirismo sintetico essenziale per creare il capolavoro dinamico che non sia musica, nè pittura nè letteratura, nè filosofia, ma renda con una sintesi di interpretazioni liriche, il fondo analogico delle cose.

La lirica che segue è uno dei miei migliori saggi di lirismo sintetico, con accenni di *poesia* pura (che meglio concretai nel *Riso*)

Dal lato formale poi risponde pienamente all'abolizione del verbo, e alla messa in valore delle preposizioni ascensori e propulsori.

## AVANSCOPERTA

Oscillazioni di torri di fumo dall'alba al tramonto vaneggiamenti di case continue nel borbottìo della vita piazze affamate di cose veloci strade

di voci di carrozzoni di rapide gambe tortuosità dei vicoli tutto nell'enorme scintillìo stropiccio polverio della città futura

#### IL VERDE

riquadri di fresco con venature di siepi con legamenti d'alberi in festa di trilli odore

di sano

di grasso

e di letame

Slargamento degli occhi purità della voce pensieri di silenzio d'evaporamento

Ma d'un tratto
di scatto
dalle vie sottostanti
nembi di polvere sobbalzi di ruote
lacerazioni di trombe sgolate
o ritmico-ritmico lo stantuffo di un treno con la
danza-del-ventre-del fumo e il metallico sgretolio
delle rotaie.
Sosta della campagna
perplessità delle bestie
intorbidamento degli uomini.

#### MONTAGNE

Stazioni della tormenta della neve della salute non della solitudine non della inviolabilità dei silenzî

S

p

1

a

1

i delle strade senza vertebre su fino alla cima Primavera dei campanacci delle mandrie estate delle ville (alveari di strepiti) autunno delle comitive e dei boscaioli inverno degli uragani alpinisti

#### MONTAGNE

Sanatori della vita passeggiata degli ardimentosi fortezze del vento in continua canzone

Torbida insonnia delle alghe bastimenti spole dei continenti tra maglie di fumo nell'azzurro tra reti di scie mai richiuse nel verde.

#### SEMPRE

una zona di bianco
una striscia fumosa
una vibrazione di sirena
o il trapano di un'elica dentro l'acqua
Nemmeno il cielo cupola della grandezza con
voluttà di macchine con dipanamenti di voli
intricati
nemmeno la notte
eremitaggio delle stelle
col viaggio assiduo dell'occhio
d'arcata in arcata d'astri
di tappa in tappa di costellazioni verso
l'infinito

Nessuna verginità pel desiderio

Deserti con righe di carovane Ghiacci del polo con orme di piedi Mistero d'oltre stelle con punte di pensiero allo scandaglio.

#### FANCIULLO

Stupore di piccole membra senza riso innocenza pianto pupille avide dei giuochi di pazienza della vita DONNA lembo di carne tormento dei nervi insurrezione della vanità lotta a corpo a corpo col maschio sull'abisso del predominio

E noi quasi ciechi tutto il giorno in armi contro gomiti mani pugnali contigui per la conservazione PANE AMORE VOLUTTA'

Convoglio di sibili di strepiti di fremiti sulle strade stordite strascicamento di milioni di piedi sul tavolato del mondo navigazione di zattere di pece sul mare traballante sbilanciamento dell'anima nodo di noia o di paura innanzi al nulla sull'altalena folle del pensiero e dentro

gli occhi la bocca e i sensi

un torbido fiume di AMARO.

### MARINETTI.

## PONTE.

300 TRAVI + 180 BARILI + 28 CANAPI + 900 BULLONI < PRESSIONE 150 000 mc. + 150 TURCHI

solennità incomprensibile di 11 battaglioni sui sentieri ondulati alture di Joruk irte di punte immobilità da spettatori ufficiali a cavallo più grandi del vero fate presto colar giù l'esercito sul ponte chi sa se resisterà per 3 ore fabbricato troppo presto stanotte 300 bulgari in fretta legare inchiavardare barche barili travi gomene meno rumore possibile pioveva fortunatamente sospesi colle corde zattere malgrado la corrente tuffi mota gorghi la dolce Maritza ha il

petto duro tumulto-delle-sue-mammelle contro il ponte presto 2 mitragliatrici puntare contro la riva turca eccoli eccoli turchi turchi . dal forte Kazal-Tepé passo di corsa slanciarsi sul ponte fiiiiiiischi fiiiiiischi fischi di palle pim pam pac fischi fischi accidenti troppo tardi occhi 5 10 15 occhi tutti gli occhi dei forti occhieggiare strizzare frastttuono delle loro palpebre in batteria fiiiischi strrrr sulla testa 12 km. di volo zang-tumb-tumb 3 fracassati rimbalzello di 4 echi languido lawnnn-tennis di onda sonora ovoidale accarezsuoni zare 3 colline abbandonarsi sul ventre verde della Maritza elasticità 150 km. monotonia sino al mare = 600000 smeraldi denti molli del sole mordicchiare 4 minareti di Selim Pascià brulichio punta del ponte Turchi colpi d'ascia lampi azzurri tza tzu tza tzu presto puntare su di loro (ARANCIONE ROSSO AZZURRO VERD'ORO INDACO VIOLETTO INCANDE-SCENTE PERITURO) orizzonte = trivello acutissimo del sole + 5 ombre triangolari (1 km. di lato) 💠 3 losanghe di luce rosea 💠 5 frammenti di colline 💠 30 colonne di fumo 💠 23 vampe equilibrare le vostre 3 mitragliatrici così

equilibrare le vostre 3 mitraghatrici così seduti giù la testa dietro vostri apparecchi per fotografare la morte avete capito il gridio comprendo il turco li sentite voi uuurlare sega sega paglia bruciare bruciare la gomena scriiiiicchiolare sta per schiantarsi ecco ecco crrr sega tatatatata mirare bene pluff turco 80 km. nell'acqua pluff un altro 120 km. tatatatatatata bene 2 3 5 turchi 600 kg. pluff pluff grappolo di turchi patapluff-

pluff per sfamarti cara Maritza barbaglio **zang- tumb-tumb** mitragliatrice sfondata le 2 altre
continuare continuare **tatatatata** innaffiatoi
di palle macchine da cucire l'atmosfera lacerata
dalle ascie **tza-tzu-tzu-tzu** il ponte **striiiii-**dere guaiolare delle sue costole

lungo lungo lunghissimo rrrrrrussare della gomena Maritza pressione 120000 mc. contro il ponte schiantarlo tza-tzu-tza-tzu tata-tatatata cringstriadiiiiiiiooooz turchi rabbia furia singhiozzi preghiere te ne prego ti supplico bel ponte spàceccati in due àpriti partorire la nostra vittoria i forti i forti aprire strizzare moltiplicarsi dei loro sguardi (FORANTE RIPE-TUTO ACCANITO IMPLACABILE DURO DURO) patatraaaaak zumb-tumb obice turco sul ponte turbine polvere-fango-legno-odio spavento-sangue - carne - mitraglia-visceri corride pesto e grasso sconquasso delle mitragliatrici ma-

schere di fango sanguigno (ROSSO ROSSO ROSSO)
FORTE FORTE FOLLE GRANDE GROSSO)
vediamo tzun-tzang-tzang
ascie scintille del ferro splendore delle faccie sudate ruota veloce delle braccia sulla
testa muscoli-anguille schizzare di fiamme solari
ascie gomena presto segarla ancora 3 bulloni petna-noje pet-na-noje avanti pendere elastico
della vittoria altre mitragliatrici via
presto regolarle dopo abbassare la testa cretino
puntare su quei 3 giganti vicino al fornello sotto
la gomena tatatatatata criiiiiiiiii (LUNGO
LUNGO LUNGO) il ponte vuol disfarsi

accidenti presto presto giù coll'ascia battere battere battere tza tzu auff sepàrati da me fibra di 3 mm. aprirsi felicità (PICCINO PICCINO MINUTO SOTTILISSIMO) moltiplicarsi in 20 30 fibre 400 filamenti e 600 paglie caldo troppo caldo ecco il ferro dell'ascia tzu tza freschezza del fiume andare a bagnarci vivere liberi colle punte tutte in fuori sono troppo spessa via presto sgretolarsi polverizzarsi o mia fibra di 6 mm. se tu ti scosti un po' io mi apro in se scoppi grazie respiro finalmente da 3 buchi ah 6 buchi odor di resina muffa ferrobruciato acido ruggine del bullone grosse mani callose stringenti tenaglia tirare tirare forte mentre le ascie colpire colpire tza tzu

2 grossi turchi sul bullone che resiste l'ultimo l'ultimo tatatatata coraggiosa resistenza del legno crrrrr zang-tumb-tumb tza-tzu tza-tzu fracassarsi del sole in pezzi 1000

blocchi solari turrrrrrrbinanti sulle colline 20 shrapnels monelli (BEFFARDO DINOCCO-LATO OZIOSO) trascinare gambe sonore fischiare zang-tumb sfasciamento d'un soffitto di bronzo tutti i forti aprire chiudere aprire chiudere aprire aprire aprire occhi-bocche fuoco-piombo ventaglio di fiamme ampiezza 30 km. sulla morte dei 15 puntatori caduti sul naso dormire intorno alle 2 mitragliatrici-mastini-gole-tese spingimi a sinistra fibra di 2 mm. voglio spezzarmi in tre non piegarti salta pam spèzzati sega sega prendi ecco la mia segatura crrrrrr gomena pet-na-noje 3 nuovi puntatori secondo inaffiamento di palle

sulla gomena prima che sia bruciata presto
sghignazzare flaccido dei gorghi palafitte drappeggi d'acqua verde sangue tza tzu
tatatatata la gomena puzzare fumare crrr
prac-prac troppo tardi inferno al diavolo il
ponte angolo ottuso arco teso gonfiare il suo
ventre apriiiirsi aaaaahi PATAPUM-PATATRAACK maledizione canaglia
canaglia gridare gridare urlare muggire scoppio

di cuori turchi squarciagooooola sfrangiarsi scapigliamentodihurrrraaah tatatatata hurrrraaah tatatata PUUM PAM-PAM PLUFF zang-tumb-tumb hurrrraah tatatatata hurrrraah

## BENUZZI.

## BAR EXPRESS.

Un angolo.... Un bar. La sera che ferve.... Un tè! Un amaro! - Un TÈ! - Mi serve? Un bar.... O quante bottiglie lassù! E tutte secondo le varie famiglie più bone men bone Benedettino, Strega, Curacao, Crema Talmone, e tutte con un placido e fine sorriso di luce come se fossero liete d'un segreto che arde che luce nelle loro pancie adamantine Ai... Ai! - Poverina! - Ecco.... che ne sturano una ....le cavano il segreto uno schiocco.... un singhiozzo.... un mozzo singulto.... e piange e piange : Glu...gluglugluglu.... Glu.... e piange la sua perduta verginità! « pronto un amaro! » Sorrido.... e bevo il mio tè e succhio e succhio con voluttà.... un raro minuto di serenità! Un angolo.... Un bar, La sera che ferve.... Uh.... quanta gente, Uh.... quanti tranvai, e quante carrozze, Uh.... quante femmine alte, piecole, tozze, che vanno.... che vanno.... ora, domani, tutto l'anno... e anche un altr'anno... Sempre.... strano.... e non sanno perchè! Dio mio, che viavai!.... Ed io? Sto qui e guardo dalla vetrina come se non l'avessi visto mai, come se fossi finora vissuto rinchiuso in una latrina dell'istituto; e mi pare d'essere nato ieri,

d'essere sempre stato seduto qui, ....così.... a succhiare, a succhiare con voluttà un raro minuto di serenità. E i miei pensieri.... Uh.... come scappano! Piccoli palloncini.... verdi, rossi, turchini.... bluffete.... li soffio fuori in istrada, bluffete... uno s'impiglia nelle pieghe d'una gonna un altro negli svolazzi d'una ciocca di donna, e un altro.... Uh.... che eresia.... s'imbatte nel naso di un professor di poesia! bluffete, bluffete, bluffete.... come scappano via! Qualcuno mi vede: fannullone..... Toh.... sono un vigliacco — lo so! Ma che volete? Sto così bene ....così.... Ma domani — ah sì domani — vedrete. capiterò tra voi come una meteora e sulle vostre teste frolle stillerò goccie di foco! Strillerete. mi darete del folle e me ne infischierò, mi darete dell'imbecille e me lo piglierò con molto piacere come un diploma d'ingegnere o di dottore in filosofia come un foglio da mille trovato per caso in sulla via e sui vostri visi sonnolenti bluffete-bluffete spruzzerò i brividi freschi della mia follia! Domani.... domani.... che bella parola! Ma ora sto qui.... e voi non sapete perchè. Sorrido, ho il mio segreto celato che arde, che luce.... e mormoro.... così.... tra di me.... e mormoro e sorrido.... Ma quando mi sturerò.... Allora.... Ma che! Sto qui e guardo il tondo mio viso riflesso nella macchina nichellata da caffè espresso, lontano da voi che siete pure così vicini, solo - coi miei palloncini verdi, rossi, turchini e succhio e succhio con voluttà

un raro

minuto di serenità! –
Sono un vigliacco – lo so....
Che volete.... Son qui....
e sto
tanto bene.... così....

BUZZI.

## VOLO.

#### PAROLE IN LIBERTA'

Come dall'imbuto vinoso alla boccia d'assenzio ali ali ali palpitazioni attigue di nervi falciature di luci vortici di frescure morsi di fuoco ombre spezzate come linee di lampi neri oscillamenti di musiche vitree nei cranii spezzettature di gemme milioni di fasci iridei aggrovigliarsi come i fili nella bambagina dei bozzoli tutta la folla felice spazio enorme alla corsa al canto alla visione alla scultura dinamica dei gesti e dei profili rinascenza continua nelle rifrazioni nuovissime delle luci e degli echi eliche battenti più formidabili dei cuori l'aria nel ventilatore delle pale enormi ed invisibili rinnovata al muscolo dei polmoni e al ritmo dei rele coscienze della compagnia della compagine della forza dell'orgoglio del prepotere saldate nel fascio dei sensi sospesi nella voluttà del pericolo statico fatta seconda natura non anelito di patria di della vita famiglia d'amicizia poesia di solitudine illusione di unità chiuse pur sui biplani triplani poliplani carichi del grappolo di teste attonite e interspeculanti tutte le vie per tutte le anime tutte le ali per tutti i corpi e la vertigine vinta pane divino d'equilibri l'intera sicura visione alla fame linfa degustativa e tonica il largo anelito migliore l'aria rarefatta dai miriametri verticali vincitrice medesima delle asfissie ossigeno generato dalle bolle del sangue chiuso organi alleggeriti dall'interno nuovo fenomeno virtù di gaz bene preso pneumico ascesa di colore e munella vescica sica in luce e libertà perdita del confine ottico con la terra la realità profusa e confusa come nuovo calcolo di dimappa dipinta stanze geodesia primigenia indispensabile trigonometrici rapporti ed algebrici determinanti ad inventare bussole inservibili aghi magnetici persi dall'influsso vorticoso dell'eliche necessità di ultra sensitivi strumenti impossibilità discesa CREARNE

lassù nel disordine dei venti grande ordine d'ali

righe inflessibili d'avanzata linee perfette di

tutto cercare nell'infinito tutto chiedere

fronte e di fianco l'azzurro bene battuto come un qualche tromba Campo di Marte squillante megafonica pei vuoti deserti fanfare d'oricalchi passate dalla leggenda preistorica alla teste acsuprema realtà futurista cese dalle fiamme acustiche come un presagio di musiche più eccitanti al salire come una speranza e una paura di nuovi esseri proclamanti l'anima aborigena con l'alito e l'organo inconcepibile del suono una gioia e una forza vergine ad ogni vergine cubatura di spazio paura nessuna degl'inconquistata conoscibili incontri testata fiera in avanti nuoto formidabile nell'ignoto calma dell'essere che sale medesimo con l'abisso lungo silenzio cordialità dei polsi battenti eunomici fronti ed anime spazzate dal vento vorticoso dell'eliche tutti dubbi e terrori falciati dal doppio taglio energico delle pale e nervi frementi coi nervi esili ma precisi e saldi della macchina la pelle senza più brividi liscia e calda come le tele alari baciate dal sole SILEN-ZIO E MUSICA sensazioni d'insetti che avvertano il palpito del loro stesso maraviglioso congegno volante da una rocca ad un'altra dei fiori e rapporti visivi incantevoli tutte le linee ottiche scomposte ed unite in un paesaggio ideale grande coscienza dinamica febbre gelida e torrida come di metallo in tempra e fusione continua colorazione violacea (SANGUE ED ETERE ROSSO E AZZURRO) delle atmosfere e degli oggetti assorti spettralità ma scultoria delle forme umane ascese nicità dei gesti fremito macchinale delle membra scintillamento fosforeo delle pupille e dei fiati sconfinamento del pensiero irradiazione complessa infinitesimale del senso e del con la disparita linea del basso mondo scomposizione rifrazione alienazione delle linee e degli aspetti esterni ed interiori impossibilità della riflessione e della deduzione losaltuarietà d'idee processi induttivi bizzarri ma d'una luce estetica senza paragone sensazione divina di nuoto estivo in acqua di lago argenteo per luna LIO METALLICO DEI VOLUMI D'ARIA

tintinno quasi impercettibile ma continuo di gemme in cascata freddo atmosferico temperato dal fuoco del motore in accensione

etereo presbiti come alla potenza di una lente furie di carne nell'abisso squisita ornitologiche ed ittiologiche metamorfosi nell'elemento strano miscele mostruose di coscienze pennute e pinnate respiri di becco e di branchia remeggi convulsi di timoneggiamenti ambigui di corde fredde e tepenti del metallo organico alla sostanza caotico-genetica del creato e delle creature fosforescenze lampeggiamenti folgorazioni a vuoto degli spazi echi di suoni e di rumori indefiniti traverso le conche della nube e del sereno vasi di linfe inesplicabili (PIOGGIA NEVE GRANDINE BRINA RUGIADA SANGUE DI ASTRI SUDORE D'ATMOSFERE) alterazione ossidale delle forme e dei colori agli squadroni ascendenti miraggi fantastici a tutte latitudini e altezze moltiplicazione delle unità volanti sino all'infinito cerebralità chiusa d'un sogno d'ebbro o di febbricitante fatta spettacolo e ricettacolo nuoto nell'imposdi sensazioni reali sibile calma stupenda e severa dell'abisso posseduto presagio per la via incerta ed immensa dei DISPREZZO mondi nuovi a scoprire pel disco lunare appressante come per la prima mongolfiera balorda di Mongolfier delirio d'avventura istinto di lasciare le piccole seggiole e i fragili sostegni per prendere il cammino pedestre lungo i sentieri azzurri allucinazione d'atomi compressi di solidità incorporee diafane facili al sostegno e all'avvio TESA d'incontri estranei di scontri d'abbracci salutazioni misteriose echi di musiche e di favelle lampeggiamenti estreeteraborigene mi delle coscienze raggrinzamenti tetanici dei nervi per ritrovarsi lucidi e consapevoli nella metamorfosi graduale ed abulica folgorazioni divine dell'IO per illuminarsene fino all'estremo lacerto ed alla latebra più profonda sfrenato d'anatemi inauditi voluttà di spasimi e di confini inesplorati brivido di luci elettriche e d'energie psichiche incognite proiezioni e ventilazioni d'ombre misteriose echi di musiche e di favelle eteraborigene lampeggiamenti estremi delle coscienze raggrinzamenti tetanici dei nervi per ritrovarsi lucidi e consapevoli nella metamorfosi graduale ed abulica folgorazioni divine dell'io per illuminarsene fino all'estremo lacerto ed alla latebra più profonda sfrenato impeto nei maschi d'orgoglio e d'ultrapotenza sdegno dei contatti di gomiti e d'ali fremito di lussuria ribelle fin nelle stesse macchine prolisse fin nei medesimi ordigni

GRADO TERMICO degli spazi e dell'anime FE-

luttà di grazia occhi ingranditi dallo specchio

occhi luminosi più che di vo-

accessori colpi di coda frenetici come di pescicani percossi alla fiocina MUGGITO D'ETERE fosforescenze livide di lampi quasi specchianti la psicologia convulsa ed ostile dell'attimo in ascesa.

## SOFFICI.

# IL SOGGETTO NELLA PITTURA FUTURISTA.

Se si considera la cosa da un punto di vista concettuale siamo condotti evidentemente a delle conclusioni di questo genere: «Qualunque cosa l'arte rappresenti, il suo oggetto è sempre l'uomo. Un paesaggio una natura morta.... non sono altro che geroglifici nei quali s'inserisce una personalità, per mezzo dei quali l'artista fa conoscere il suo essere spirituale». Se però si lasciano da parte simili truismi estetici, come pure tutte le sottigliezze che si possono fare intorno al soggettivo e all'oggettivo e alla loro necessaria connessione nell'opera d'arte, per attenersi esclusivamente alla pratica dell'arte pittorica quale si presenta in fatti a chi la coltiva o vuole studiarne lo sviluppo nelle sue forme concrete, il problema del soggetto acquista subito un'importanza grandissima.

Ho detto e ripetuto a sazietà che cosa si deve intendere oggi per arte pittorica: oso quindi sperare che non si vorrà credere ch'io consideri il soggetto e ne stabilisca il valore secondo i vecchi criteri di nobiltà, di grandiosità, o in ragione delle sue qualità d'ordine letterario, drammatico, sentimentale ecc. La sua importanza risiede tutta per me in questo, che ogni nuovo soggetto comanda al pittore un nuovo senso plastico e perciò un nuovo stile. Voglio dire che un insieme inusitato di forme, di linee, di colori, domanda per essere espresso una differente trattazione della materia, come un diverso modo di concepire l'ordinamento e la composizione delle parti in vista di ciò che è la qualità essenziale di ogni opera: l'unità.

È un fatto che la pittura antica, fondata principalmente sullo studio delle forme umane e animali, e un poco su quelle del paesaggio, ha imposto ai concetti di stile e di plastica, un significato che non può più esser quello della nostra modernità.

La comparsa quasi improvvisa di forme nuove, modificando la nostra sensibilità deve necessariamente modificare anche i nostri modi di espressione.

Chi non capisce per esempio che un aeroplano, un treno, una macchina qualunque, un caffè concerto, una scena di circo, devono dare della funzione delle linee, dell'arcordo dei colori e delle luci un'idea assolutamente differente — a chi vuol servirsene come elementi della sua opera — di quella che gli darebbe una compagnia di personaggi seduti a tavola, un gruppo di bagnanti nude, un paio di bovi all'aratro, o un mucchio di frutti e di porcellane sopra una tavola?

C'è un non so che più vibrato, più dirotto, più

urtato, più caotico, più nervoso in quei primi soggetti, che le linee calme, i piani tranquilli, i colori armonici, il chiaroscuro equilibrato suggeriti dai secondi non potranno mai rendere.

Differenza intima, profonda, fondamentale di stimolante lirico e perciò differenza necessaria di tessuto espressivo plastico. —

In questo senso, unicamente come a un impositore di ritmi plastici che gli siano adeguati, il pittore futurista, annette una grande importanza al soggetto. E perchè la modernità è la condizione imprescindibile di tutte le arti — al soggetto moderno.

# SEDA ELETTRICA

NUMERO 1

#### LUIGI LUZZATTI

È arrivato il tuo giorno. Non possiamo aspettare un'ora di più. Devi levarei l'incomodo senza proroghe. L'aria italiana, già grave di tanti fiati, non può più sopportare il puzzo dei tuoi peti orali. La stessa carta del *Corriere*, per quanto avvezza alle prose più merdose e quintalose, sopporta a disagio i tuoi stronzoli poetici economici politici filosofici. Non c'è latrina che possa accettare impunemente i fogli lordati delle tue scritture. È giunto il momento di sopprimerti. Abbiamo aspettato anche troppo.

Che vuoi ancora dalla vita? Questa clemente e paziente Italia ti dette già più di quello che meritavi. Hai avuto la fama del Journal des Economistes e della Repubblica Cinese; insieme al fu conte de Gubernatis e a Guglielmo Ferrero tu appartieni alla rubrica degli « italiani che si fanno onore all'estero »; i cooperatori di tutto il mondo si dividerebbero volentieri i peli bianchi del tuo corpo, come tante reliquie; Giovanni Giolitti si divertì per qualche mese a farti fare il presidente dei ministri. Che più ti manca? La morte, soltanto la morte — la morte necessaria. Non hai scroccata la condanna. I capi d'accusa non si contano nè coi diti delle mani, nè con quelli dei piedi.

Tu sei per la tolleranza, ma non puoi esser più tollerato. È necessario che tu crepi senza dilazioni.

Nato giudeo, hai fatto la corte a Cristo ed hai preso a poteggere Buddha. Hai riunito in te quel che c'è di più generico di più sentimentale di più sciocco in quelle tre sifilidi orientali. E non contento ancora, ti sei permesso di sparger acqua oratoria intorno ai Fiorecti di Sancto Franciescho.

Sei tu il virtuista che soffrendo di restringimento cerebrale hai fatto la guerra al nudo colle pallotto-line di foglio delle tue circolari.

Sei tu che in nome della libertà che non sai rispettare, hai voluto difendere i vigliacchi principii della transigenza e del compromesso.

Non c'è più bisogno di te. Joel e C. hanno fatto, coll'aiuto tuo, la conversione della rendita; e ci sarà qualcun altro che combinerà per l'Italia i futuri trattati di commercio. Non sappiamo più cosa farci del tuo nome autorevole.

Ci vantiamo d'essere ingrati. Ti sei già pagato ad usura da te il poco bene che hai potuto fare all'Italia. Vogliamo sbarazzarci di te. Avanti, coraggio. Leggi un po' di Talmud, un po' di Vangelo e un po' di Suttanipata e raccomanda a Geova-Buddha-Gesù i resti miserandi della tua anima.

Avanti! 9000 volts per questa gloria italiana. Giustizia è fatta!

#### L'ELETTROCUTORE.

Tutti gli abbonati annui riceveranno in dono il volume dei MANIFESTI FUTU-RISTI d'imminente pubblicazione.

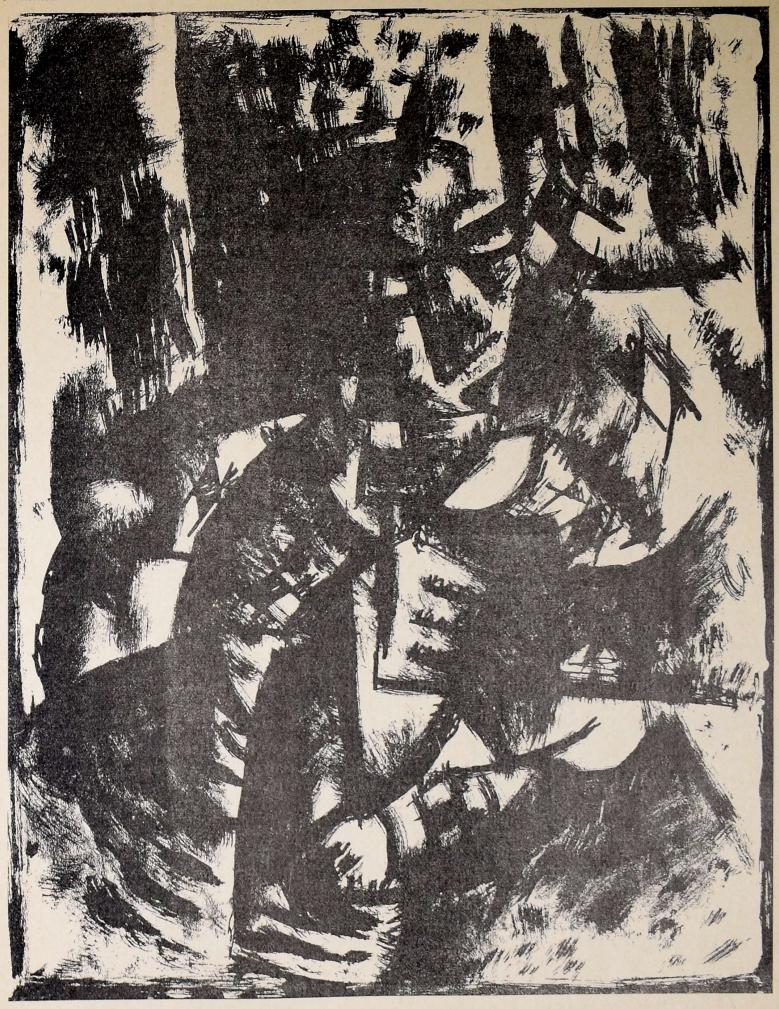

1º Scarabocchio espressivo - SIMULTANEITÀ D'UN GIOCATTOLO.

CANGIULLO.

## FUMATORI.

## II.

PAROLE IN LIBERTA'

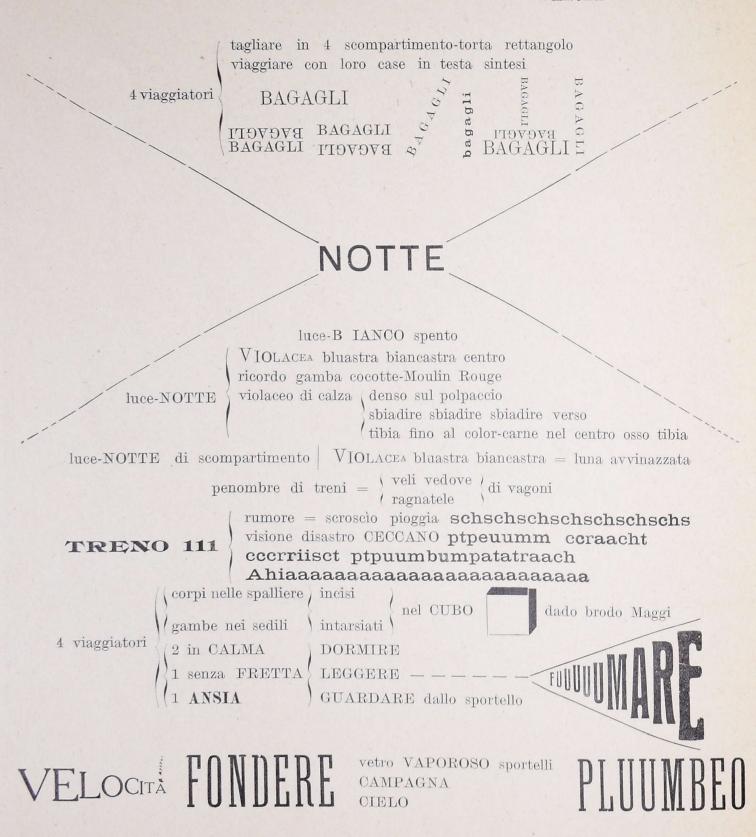

BIGIO quadro-trittico cinematografo guasto CAMPAGNA vetri dei finestrini = / i tre vetri del trittico maniglie—vagoni = braccia lottatori mostra muscoli nel CORRIDOIO Viaggiatore chiudere finestrino = finestrino metter fuori tutta lingua Eheheheh Viaggiatrice aprirlo = finestrino ingoiarsi tutta lingua intravedesi riflesso attraverso vetri CORRID coppia scompartimento attiguo FUSA in un BACIO profili bocche  $5 + 1 + \frac{1}{2}$ orli di teste = molle di divani  $6 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{1000}$ di divani  $6 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{1000}$ H Se vanire sfumare fluire e vaporare fravetri fra riflessi vetri FLUENTI nell'AMBIENTE—CIELO—
H CAMPAGNA FLUMBEO
FIJSO scomposizione piani plastici attraverso vetri in ARIA-NOTTE due lampade BIANCHE PERPETUE nel CENTRO ARIA-NOTTE giorno di scompartimento attiguo poi larva (1) di TRENO **IMMOBILE** traccia prolunga-mento di TRENO gemello tessuto coi ri-H **INDIVISIBILE** flessi di vero TRENO scorta galleggiante nel-**FISSO** l'ARIA visibile solo ai viaggiatori vegliare guar-**ETERNO** dare AL DI LÀ 0

ROMA-NAPOLI mentre Armand O MAZZA dorme e gruUU gruUU gruUUgnisce.

(1) Questo vocabolo è impiegato qui nel senso biologico e non nel senso merdoso della letteratura passatista.

# L'ALMANACCO PURGATIVO

è uscito da una settimana. Chi non l'avesse comprato si affretti perchè ne rimangono poche centinaia di copie. Indirizzare richieste accompagnate da 50 centesimi in

Via Nazionale, 25 - Firenze.

BOCCIONI.

# SIMULTANEITÀ FUTURISTA

Fra le ricerche più importanti della pittura, della scultura e della letteratura futurista, vi è quella della simultaneita, che è uno degli elementi fondamentali della nuova sensibilità futurista (macchinismo moderno, telegrafia, rapidità simultanea di comunicazioni, nuovo senso turistico, nuovo senso sportivo, elettricità e vita notturna, intensità simultanea della vita affaristica).

Senza parlare qui della SIMULTANEITA' che i poeti futuristi raggiungono con le parole in libertà, citeremo:

1. Ciò che abbiamo proclamato per la pittura fin dal primo Manifesto tecnico della Pittura futurista (11 Aprile 1910):

"Le sedici persone che avete intorno a voi in un tram che corre sono una, dieci, quattro, tre: stanno ferme e si muovono; vanno e vengono, rimbalzano sulla strada divorate da una zona di sole, indi tornano a sedersi, simboli persistenti della vibrazione universale. E, talvolta, sulla guancia della persona con cui parliamo nella via noi vediamo il cavallo che passa lontano. I nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo, e i divani entrano in noi, così come il tram che passa entra nelle case, le quali alla loro volta si scaraventano sul tram e con esso si amalgamano".

2. Ciò che abbiamo proclamato nella prefazione al Catalogo della nostra Prima Esposizione di Parigi (Galerie Bernheim. — 5 Febbraio 1912):

« La prospettiva com'è intesa dalla maggioranza dei pittori ha per noi lo stesso valore che essi attribuiscono a un progetto d'ingegneria.

« La SIMULTANEITA' degli stati d'animo nell'opera d'arte : ecco la mèta inebbriante della nostra arte.

« Spieghiamoci ancora per via di esempi. Dipingendo una persona al balcone, vista dall'interno, noi non limitiamo la scena a ciò che il quadrato della finestra permette di vedere; ma ci sforziamo di dare il complesso di sensazioni plastiche provate dal pittore che sta al balcone: brulichio soleggiato della strada, doppia fila di case che si prolungano a destra e a sinistra, balconi fioriti, ecc. Il che significa SIMULTANEITA' d'ambiente e quindi dislocazione e smembramento degli oggetti, sparpagliamento e fusione dei dettagli, liberati dalla logica comune e indipendenti gli uni dagli altri.

« Per far vivere lo spettacolo nel centro del quadro secondo l'espressione del nostro manifesto, bisogna che il quadro sia la sintesi di quello che si ricorda e di quello che si vede.

« Bisogna rendere l'invisibile che si agita e vive al di là degli spessori, ciò che abbiamo a destra, a sinistra e dietro di noi, e non il piccolo quadrato di vita artificialmente chiuso come fra gli scenari d'un teatro ».

In quella stessa esposizione (Febbraio 1912) fu molto discusso un mio quadro (dipinto nell'estate 1911), che aveva per titolo: VISIONI SIMULTANEE. Ricorderò anche il quadro di Carrà «SIMULTANEITA" » che si trova ora esposto al Herbstsalon di Berlino, ove noi futuristi rappresentiamo trionfalmente l'Italia con un numeroso gruppo di arditissime opere.

3. Ciò che abbiamo proclamato nel *Mani*festo della Scultura futurista (11 Aprile 1912):

« Rovesciamo tutto dunque, e proclamiamo l'Assoluta e completa abolizione della linea finita e della statua chiusa. Spalanchiamo la figura e chiudiamo in essa l'ambiente. Proclamiamo che l'ambiente deve far parte del blocco plastico come un mondo a sè e con leggi proprie; che il marciapiede può salire sulla vostra tavola e che la vostra testa può attraversare la strada mentre tra una casa e l'altra la vostra lampada allaccia la sua ragnatela di raggi di gesso »

4. Ciò che abbiamo proclamato nella prefazione al Catalogo della Prima Esposizione di Scultura futurista (Galerie La Boëtie; Giugno 1913):

« L'osservatore intelligente comprenderà facilmente come da questa costruzione architettonica a spirale si ascaturitala SIMULTANEITA' SCUL-TORIA, analoga alla simultaneità pittorica, da noi proclamata ed espressa nella 1. Esposizione futurista di Parigi (Galerie Bernheim; febbraio 1912).

« Gli scultori tradizionalisti fanno girare la statua su sè stessa davanti allo spettatore, o lo spettatore intorno alla statua. Ogni angolo visuale dello spettatore abbraccia quindi un lato della statua o del gruppo, e ciò non fa che aumentare l'immobilità dell'opera scultoria.

« La mia costruzione architettonica a spirale crea invece davanti allo spettatore una continuità di forme che gli permette di seguire, attraverso la forma-forza che scaturisce dalla forma reale, una nuova linea chiusa che determina il corpo nei suoi moti materiali.

« La forma-forza è, con la sua direzione centrifuga, la potenzialità della forma reale viva. « La forma, nella mia scultura, è percepita quindi più astrattamente. Lo spettatore deve costruire idealmente una continuità (SIMULTANEITA') che gli viene suggerita dalle forme-forze, equivalenti della potenza espansiva dei corpi.

« Il mio insieme scultorio si svolge nello spazio dato dalla profondità del volume, mostrando lo spessore di qualsiasi profilo, e non tanti profili immobili e siluettistici.

« Abolito dunque il profilo come valore a sè, ogni profilo contiene l'accenno degli altri profili (precedenti e susseguenti) che formano l'insieme scultorio».

Insistiamo sulla priorità delle nostre ricerche di SIMULTANEITA', conseguenza fatale della sensibilità futurista della quale noi siamo gl'interpreti. Vediamo con piacere propagarsi dovunque l'influenza delle nostre geniali SCOPERTE: in Francia particolarmente, e nell'opera del signor Delaunay, il quale, ossessionato dalla simultaneità, vi si specializza, come se si trattasse di una sua personale scoperta.

Siamo felici inoltre della giustizia che ci rende il nostro grande amico ed alleato Guillaume Apollinaire, l'audacissimo poeta degli Alcools, nella sua bella rivista Les Soirées de Paris (15 novembre 1913):

« Delaunay, qui par son insistance et son talent a fait sien le terme de simultané qu'il a emprunté au vocabulaire des futuristes, mérite qu'on l'appelle désormais ainsi qu'il signe : « le Simultané ».

Anche per la mia scultura, Guillaume Apollinaire constata nello stesso articolo la priorità della SIMULTANEITA' SCULTORIA, che apparve per la prima volta nella mia Esposizione di Scultura futurista (Parigi; Galeria La Boëtie; Giugno 1913).

## CARRÀ.

## IMMOBILITÀ - VENTRE

critica in parole in libertà

Secolo 19 Imperialismo artistico Medardo Rosso Augusto Renoir Degas Monet Cézanne Pissarro Sensibilità nuova iniziativa gettata - freschezza aurora costruzione 1 tronco di binario prefuturista ricerche preparazione ulteriori nostre profondità tradizione soppressa nuovi valori in marcia dal 90 al 906 rinculo declinare non si sa perchè aaaaah

VENTO DI NORD — socialismo — pacifismo — restaurants vegetariani — filosofia vegetariana — pane integrale — pseudoss-ssspirituale — retorica umanitaria = evirazione — cervelli acquosità maltusianismo-artistico-filosofico-letterario dominio sentimentale + animalità + salute fisica = falso spiritualismo-vigliacchismo ritorno sacra-imbecillità = TOLSTOI triste parentesi

Paolo + Alberto = turlupinatura fessi = maggioranza uomini troubetzkoy = besnard = sensibilità maltusvegetariana espressione-estetica UOMO punto di vista del cavolfiore della patata (accordo di 1 grado) Vegetarioteosofo origine-russa NOBILTÀ ÀÀÀ connotati statura m. 2,20 + peso 1 quintale e 30 Kg. odori poliritmici indefiniopera (?) tisicuccia (legge dei contrarî vigente) (ordine composito) verosimiglianza fotografica + balordaggine aneddotica vignettistica + macchiettismo tanagrinoverista Signa Copenaghen bibelot = menimpipismo beatitudine vitacalma lucecalma divanomorbido salottoborghese riscaldamento temperato

SIGARETTA Opera (?)
parodia Grande MEDARDO ROSSO Genio italiano = IGNOTO in italia passatista = spegnitoio sacrestia monarchiasabaudina
vigliaccheria artistica ignoranza marcio tristezza
nera malinconia nera breve parentesi silenzio profondo
germinazione nuova generazione futurista lento
sbocciare

#### SORPRESA GENERALE

GRUPPO FUTURISTA = CENTRALE ELETTRICA cannoni d'assedio schierati (calibro 480) MARINETTI BUZZI CARRÀ BOCCIONI ALTOMARE RUSSOLO FOLGORE BETUDA SEVERINI BALLA PALAZZESCHI PRATELLA SOFFICI PAPINI AURO D'ALBA DINAMO CORRENTI GOVONI ARMANDO MAZZA creare ITALIA

#### LANCIASILURI

atmosfera-avanguardia uomini-dinamici cervelli futuristi sotto pressione = rendimento sconosciuto prima dal mondo fatalità-maglio elettrico cervelli futuristi = motori Gnôme

opere futuriste miscela lanciata di nitroglicerina soda-caustica cianuro-di-potassio acido prussico radio nella faccia ai pedagrosi (lentezza arteriosclerosi odore-di-cimici ragnatele nella testa ecc. ecc.) buchi nei cranî tragici dei

DOMINII DEL VEGETARIANISMO

passatisti VENTO CALDO DI SUD

= FORZA PRIMORDIALE DELLA RAZZA
ITALIANA ritmo-di-danza ritmodi-guerra VITA-TOTALE

## CONTRO

finalità del maltusvegetarianismo una morale per tutti un'arte per tutti sopprimere lirismo elettricità eroismo e ogni alcool.... dalla vita ogni colorazione rossa del mondo ogni forza antipacifista antimoralista cioè ogni traccia di genialità appianamento livellamento universale = linea orizzontale sul mondo temperatura stazionaria sotto zero realizzare-armonia-sociale mono-tono grigiosporco vomitatura-comunista =

## IMMOBILITÀ - VENTRE

filosofia vegetariana
arte vegetariana
letteratura vegetariana
vita vegetariana

pace
universale
vita vegetariana

fabbriche straniere e nazionali di calamai artistici fermacarte sputacchiere

Cooperative operai statuettedilucca(vecchia specialità italiana)

Scultura-cuochi

Salumieri-industriali-impiegati soci dei circoli e delle famiglie artistiche del Regno Professori delle rachitiche-tubercolotiche scuole alte e medie

Proletari socialisti delle biblioteche e università popolari

Frequentatori dei circoli filologici filosofici ed altri ambienti muffosi e mediocratici

Signorine appassionate (unica passione) lettrici dei romanzi di deamicis rovetta antoniofogazzaro ed altri schifi letterati antoniofradeletto maneggione-capo delle esposizioni veneziane (animale abitudinario) uogojetti (elegante celestino-roseo causeur lavora per succedere a corradoricci)

vittoriopica (emporium-bergamo è detto tutto) enricothovez (giornalista denigratore di Cézanne Renoir Mattisse sostenitore di Delleani Bistolfi Grosso ed altri stronzi).

AFFARISMO-CHIACCHIERENULLITÀ CENCI SPORCHI.

NOTIZIE ECHI PETTEGOLEZZI BOTTATE MOTTI DI SPIRITO ANEDDOTI SCIOC-CHEZZE POLEMICHETTE INDISCREZIO-NI CURIOSITÀ SFOGHI FRASI CARATTE-RISTICHE PULCI NELL'ORECCHIO ECC.

È qui con noi il grande poeta futurista tedesco Teodoro Däubler. L'unico che abbia parlato in Italia del suo grande poema Das Nordlicht è Italo Tavolato nella rivista ANIMA, ma fino ad ora nessuno ha saputo trasportare in italiano il ritmo difficile, originalissimo della sua poesia. Non disperiamo di poterlo fare un giorno o l'altro. Intanto, giacchè egli oltre che poeta è anche un ottimo intenditore d'arte, tradurremo quanto prima e pubblicheremo in Lacerba un suo importantissimo articolo inedito sul pittore Picasso.

## LA FAMIGLIA.

Mio padre è monarchico. Mia madre è clericale. Io non ò colore politico.

A mio padre piace la minestra poco cotta. A mia madre piace la minestra molto cotta. Io non mangio minestra.

Mio padre cerca nei giornali avvenimenti lieti e gai. Mia madre vi cerca avvenimenti serî e commoventi. Io non leggo i giornali.

A mio padre piacciono le operette e il caffè concerto. A mia madre l'opera e il dramma. Io non vado al teatro.

Mio padre ama andare in omnibus o in tranvai. Mia madre in vettura. Io vado a piedi.

GIUBBE ROSSE. Firenze. — Fra gli assidui del Nuovo Giornale si dibatte molto in questi giorni la questione se un certo Falchi, messo per isbaglio in caricatura da Yambo, sia o no futurista. Non sappiamo che dirne. Qui alle Giubbe rosse non si ricorda di lui che questa frase:

— « Il futurismo è una ventata che ci ha scossi, am non ci ha persuasi ».

ARAGNO. Roma. — Corre voce che il prof. G. A. Borgese di questa R. Università, critico ordinario del Corriere della Sera, comincerà col prossimo anno la pubblicazione di una rivista giuridico-letteraria che s'intitolerà Il giudice conciliatore.

La religione è sinonimo d'imbecillità. È dunque naturale che la folla — e qui per folla non s'intende soltanto popolo — colga tutti i pretesti per inginocchiarsi davanti a qualche cosa. L'ultima forma che ha preso tra noi questa tragica tendenza è stata l'adorazione del feticcio Gioconda. È umiliante assistere a questa cieca pagliacciata che dura da mezzo mese e più. Città che si disputano la bazza di ospitare, fosse pure per un'ora, la mediocre cromolitografia vinciana; folle che vi passan dinanzi processionando, giornali che evacuano perennemente bestialità in suo onore, poetastri e criticonzoli che si esaltano a freddo, osannando. È uno sconcio e uno schifo. Ma il record di questo grottesco abbassamento crediamo sia tuttavia tenuto da questa iscrizione che un uomo di chiesa (naturale!), mons. Iozzi, pare abbia scritto in latino e destinata ad accompagnare il quadretto in Francia .Si veda.

« Firenze mi diè la vita, a Firenze mi spensi. Ho nome Elisa Gherardini, per egregie forme e dolcezza di voce, una sirena. Fui desiderata da molti adoratori che prendevano diletto a rivolgermi scherzevoli motti: Ehi! fanciulla crudele! fanciulla senza cuore! Fui disposata a Francesco Del Giocondo e questi vide. Lassa! Che feci a rifintare la fede di Leonardo da Vinci il quale, ardente ammiratore di mie sembianze, in questa tavola mi ritrasse che il re Francesco I invitato a rimirarla acquistò a gran prezzo. Trafugata da mani rapaci fu buon per me che potei così rivedere l'Italia e la patria mia. Quali dolci ricordi della mia giovinezza, mi si presentano le ombre tutte dei miei amanti e i ritrovi e le danze e le cene a tarda notte protratte. Annuente Camillo Barrère ambasciatore presso il re d'Italia, oggi vedo Roma e le colonne e gli archi e la gloria degli avi e dei nipoti. Ardentemente attesa in Francia parto dall'urbe memore dell'itala ospitalità. Salute ».

Ma forse è uno scherzo. E allora non si poteva meglio simbolizzare la cretineria dell'ora.

FUTURISMO. — In questo momento è aperta a Roma, alla Galleria permanente futurista Sprovieri, (Via del Tritone, 125) una esposizione delle sculture di Umberto Boccioni. Un'altra esposizione delle opere dei pittori futuristi Balla, Boccioni, Carrà, Russolo, Severini, Soffici, è aperta fin dal 1 decembre a Firenze (Via Cavour 48), di dove sarà trasportata nella stessa galleria Sprovieri. I medesimi pittori espongono all'Herbstsalon organizzato dalla rivista der Sturm di Berlino.

- \* Nell'aprile prossimo si aprirà a Londra una grande esposizione di pittura e scultura futurista.
- \* 28 dicembre 1913 Conferenza di Boccioni sul *Dinamismo plastico* alla Permanente Futurista di Roma.
- \* 29 dicembre Conferenza di Marinetti e declamazione di versi di Auro d'Alba nella sala Pichetti di Roma.
- \* Il 15 gennaio corrente uscirà: Pittura e Scultura futurista, volume di 400 pagine con 52 tavole e ritratto dell'autore, del pittore e scultore Umberto Boccioni. Prezzo quattro lire. Agli abbonati di Lacerba, tre lire.

FUTURISMO ALL'ESTERO. — MOELLER VAN DEN BRUCK pubblica in *Deutsch* - Oesterreich (Vienna, 20 decembre 1913) « L'ideologia radicale della giovane Italia » (dedicato per intero al futurismo ; favorevole ; approva il programma politico).

- \* FRIEDRICH KRANTZ (idiota) pubblica nel Berliner Tageblatt (Berlino, 24 decembre 1913) « Artisti o ciarlatani ? » (contro i futuristi russi).
- \* Wagenvoord pubblica in *De Nieuve Courant* (giornale dell'Aja) « *Kunstleven in Italië* » (vita artistica italiana) (serata del Verdi; futurismo in generale; favorevole).
- \* Nelle annate 1912-13 della rivista Pan MAX DERI ha pubblicato parecchi articoli (importanti!) favorevoli all'arte futurista. Dello stesso autore sta per uscire un libro intitolato: « La nuova pittura » (ed. Piper Monaco) dedicato in buova parte alla pittura futurista.
- \* EVA MADDEN pubblica nel Daily Mail un articolino pettegolo « Le giubbe Rosse » riguardante il futurismo.

Francesca Simpson Stevens nel Florence Herald un articolo Oggi e i Futuristi (favorevole).

Nell'Action d'Art di Parigi, del 25 dicembre, la prima puntata di un buon articolo à la recherche de l'Absolu di Ugo Giannattasio.

Nella Werkstatt der Kunst il pompiere Hans Thoma spezza una lancia in favore del futurismo. Argomento capitale: dal momento che esiste la fotografia ecc., la pittura deve seguire altre vie ecc. risolvere ecc., scomposizione ecc.

1 SCIOCCHEZZA. — « Era un umile campanello a fil di ferro, molla e campana, ma.... »

Ugo Ojetti L'amore e suo figlio, pag. 5.

.

ROSSO. — L'Italia capisce finalmente il suo dovere. Sappiamo che il nostro governo ha acquistato due opere del nostro grande amico Medardo Rosso: Il fanciullo ebreo e la Femme à la voilette, destinando il primo alla Galleria di Torino e il secondo alla Galleria d'Arte Moderna di Roma.

• Annunziamo ai nostri lettori che nei prossimi numeri di *Lacerba* pubblicheremo disegni inediti dello stesso artista.

LES SOIRÉES DE PARIS (direttori G. Apollinaire et Jean Cérusse). — Questa giovane rivista, una delle migliori di Francia, comincia il suo terzo anno con la promessa di rinnovarsi completamente.

Sarà più moderna e più all'avanguardia. Pubblica intanto riproduzioni di opere di Picasso, di Matisse di Laurencin e scritti di Apollinaire, Max Jacob, Roch Grey ecc.

Il prossimo numero conterrà la corrispondenza di Henri Rousseau il doganiere, e una lettera dall'Italia di Soffici. Ne consigliamo la lettura a tutti coloro che voglion tenersi al corrente dell'ultimo movimento artistico e letterario francese.

Indirizzo: 278, B. Raspail, Paris. Abbonamento: (estero) 12 franchi l'anno.

#### NECROLOGIA.

FILIPPO CARCANO. — Nato cieco al Figino (Milano) nel '2, dipinse la *Partita al bigliardo* e diversi *Interni del Duomo*. Fu lodato da Borelli e da Vittorio Pica.

Morì scultore nei pressi del Verziere vecchio nel '3. Meneghino puro sangue, il suo nome si ritroverà eternamente in questo detto celebre : « Ci rivedremo a Filippi ».

26 decembre '13. — Emilio Cecchi scrive nella Tribuna un articolo sul noto operaio della ditta Treves, A. Beltramelli. Vi si legge un periodo di questo genere: « Nel Beltramelli ci fu un poeta, e speriamo, nascosto, ci sia ancora: un poeta ansante, scarmigliato, confuso; nato idillico, toccato dal dolore, sistematosi assai presto in una soluzione esclamativa »; ma poichè l'articolo si sistema in fondo in una soluzione stroncativa, possiamo anche rallegrarcene. È già un passo.

CAFFÈ PASZKOWSKI, Firenze. — Un avvocato e un giornalista stanno sfogliando l'Almanacco purgativo.

- Troppe sforbiciature osserva il giornalista.
- Compilazione! Vecchi aneddoti! Roba conosciuta! E l'avvocato sostiene d'aver già letto tutti i pensieri che trova, nelle opere di Galileo, di Leonardo, di Cavour.

Annunziamo con piacere che la *Voce* col prossimo anno sarà trasformata in rivista quindicinale di 64 pagine nelle quali Giuseppe Prezzolini esprimerà meglio la sua personalità spirituale. Ce lo promette egli stesso nel congedo che chiude il V anno della rivista. È vero altresì ch'egli dice pure nel medesimo congedo che codesto ultimo anno lo sodisfa più dei precedenti, il che, riconoscenza a parte, a noi antichi collaboratori, pare strano, e potrebbe esser di poco affidamento per altri. Si deve trattare però di puro eroismo. Così, chi ha sonnecchiato sugli arcani dell'antialcoolismo, dell'antiprotezionismo, dell'insegnamento medio e della questione meridionale, stia tranquillo: Prezzolini è un padre Zappata a rovescio: predica male e razzola bene, e da qui avanti sarà davvero vivo e interessante.

#### Ogni secolo ha il suo Ojetti ; a noi è toccato il peggiore.

## I CAMERIERI.

GUIDO POGNI, gerente-responsabile Firenze, 1914 — Tipografia di A. Vallecchi e C.

## È uscito:

## GIOVANNI PAPINI

## IL MIO FUTURISMO

I. benevola attesa - II. simpatica difesa III. affettuosa accettazione

Un opuscolo di 52 pagine - Cent. 25

## Usciranno in gennaio:

Soffici - CUBISMO E FUTURISMO 2ª Ediz. Papini - CREPUSCOLO DEI FILOSOFI 2ª ed.

Papini - BUFFONATE

# Manifesti del Futurismo

usciranno il 15 gennaio e saranno subito spediti a tutti gli abbonati di LACERBA che avranno pagato le 4 lire.

## **Esposizione Futurista**

DI "LACERBA "
Via Cavour, 48 - FIRENZE
INGRESSO Centesimi 50

Resterà aperto fino al 15 gennaio

## :: Galleria Futurista ::

Via del Tritone, 125 - ROMA Esposiz. di Scultura di **Umberto Boccioni** Resterà aperta fino al 15 gennaio

## IRICTA

## CATALOGO DELL' ESPOSIZIONE FUTURISTA

6 illustrazioni, Cent. 25

Uscirà ai primi di gennaio

## Libretto senza titolo

seguito da

Paesaggi spirituali

= di GIROLAMO COMI ==

35 copie numerate - L. 5 ognuna prenotarsi all' indirizzo dell'autore:

Square I. Olivier B. LAUSANNE

